# DAMNED

... ... ... ...

METROPOLI

KITZ KATZ INVADERS

ATELIER CELLOPHAN

TOP! F TOPO!

TRAMONTO ROSSO FUOCO

VOGLIO UCCIDERE

SESSO E FOLLIA

KALEIDOSCOPE

He He He He He He

GAZ NEVADA

21 21 12 12

stampato in proprio presso la cluet - trieste

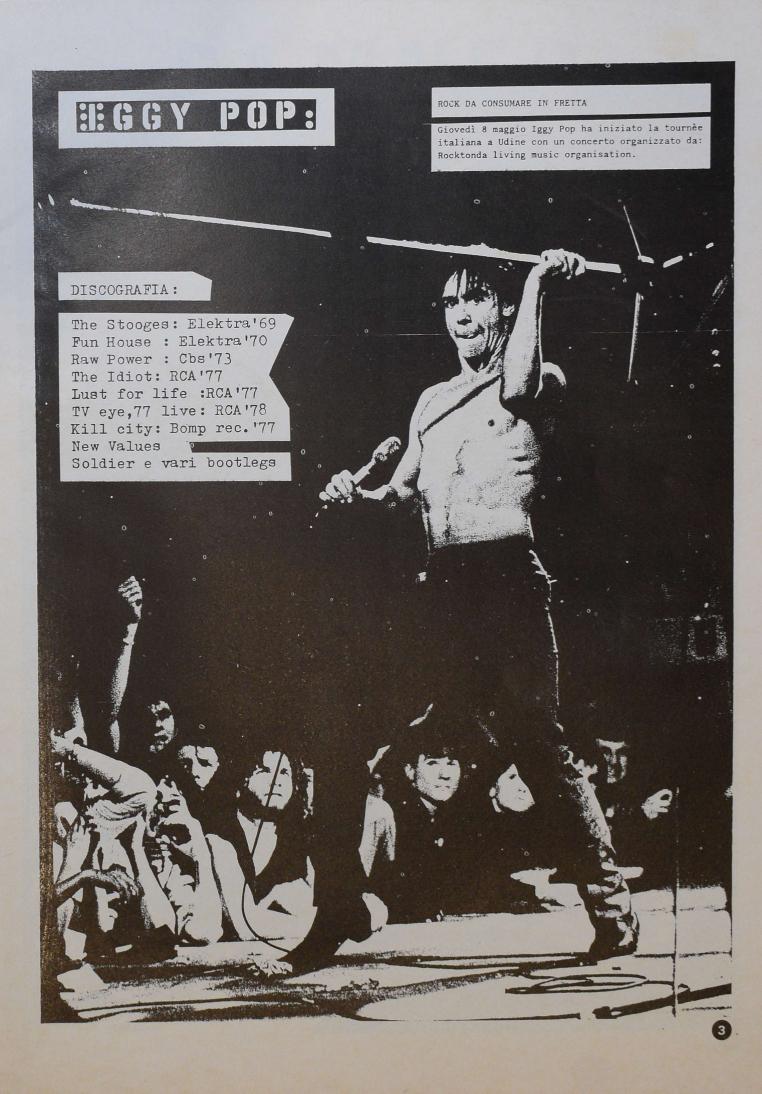

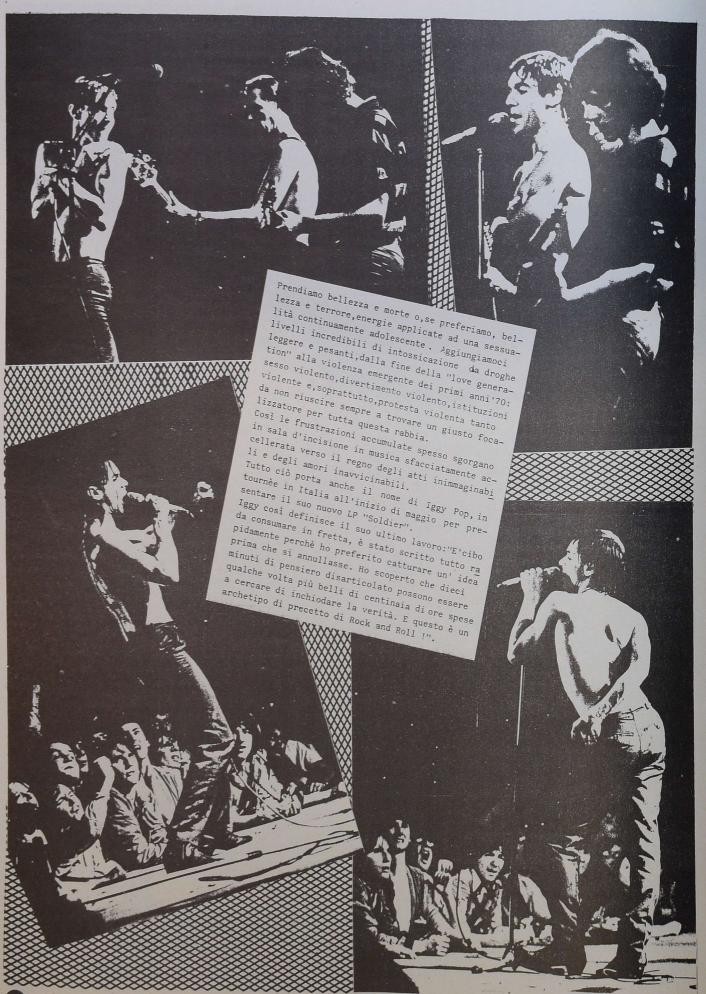

















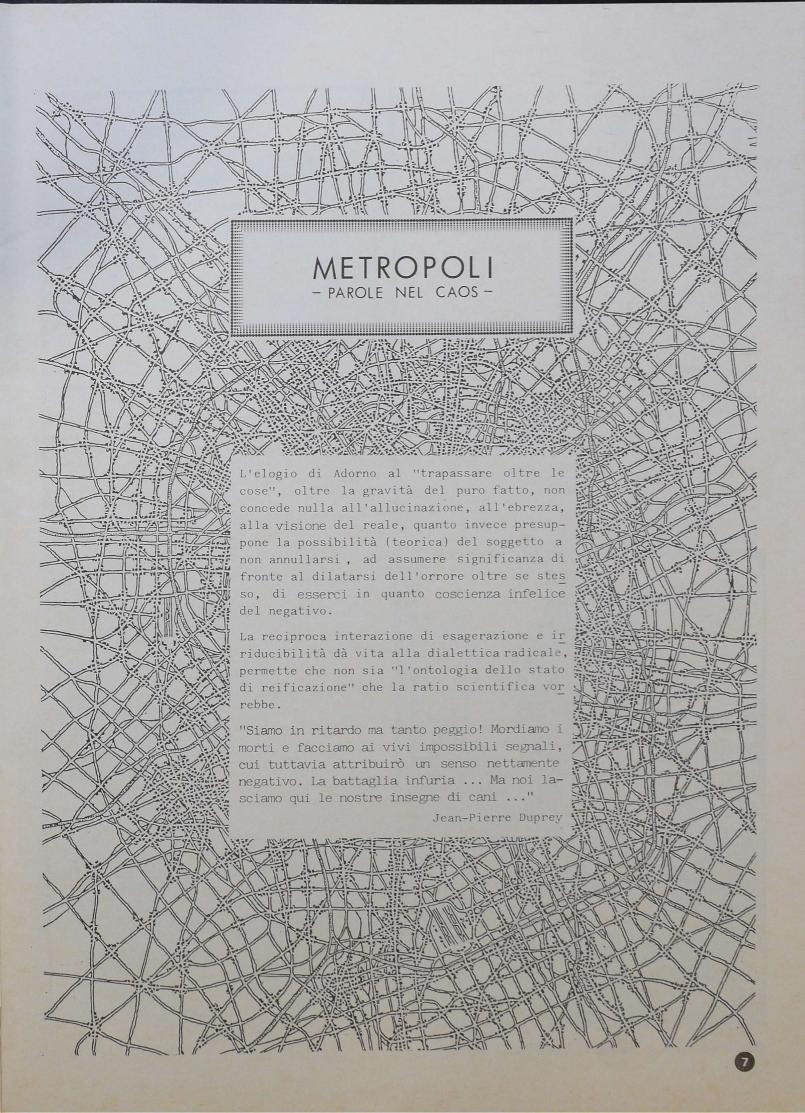

Lo status nel quale sono immersi i soggetti è in primo luogo, data la sua complessità, l'ag grovigliamento, i nessi indistricabili, fusi, tra le teorie soggettive del reale con i deliri delle metropoli, le razionalizzazioni di questi e i loro scontri.

Lo stordimento della moltitudine di linguaggi informativo-seduttivi interseca la fondamenta le im/potenza dei soggetti del cambiamento che poco più a monte la stessa ratio ha prodotto e produce.

Accerchiati, attraversati, pullulano tra conscio e inconscio, si espandono tra essi, cozzano tra loro, svuotato lo spazio, il locus della vita privata, si sovrappongono riempien do affannosamente e falsamente il tempo.

Lo spazio occupato dalla rete aggrovigliata, la trama fitta del dominio sulla vita quotidia na è uno spazio ormai saturo, però continuamente riempibile, senza fondo ma pieno.

In questa moltitudine di linguaggi-spettacoli tutto non può che confondersi, amalgamarsi, perdersi, fondersi, scomparire e riemergere fluttuando, rinnovarsi senza posa, indefinita mente.





La <u>persona</u> è, quale mai prima, un prodotto, una <u>cosa</u>, questo consumatore-spettatore è il soggetto del tardo-Capitalismo, una sintesi e giustapposizione dei modelli del Capitale.

E' determinato, ritagliato, stampato; ma è proprio per questa obbligata assunzione iperconformistica del reale Capitale che la realtà si disgrega, si appiattisce, diventa spettaco lo, fascinazione, si disintegra.

Il dominio che ha inventato questo gioco pubblicitario, in questo gioco riflette già, con un certo anticipo, la propria morte.

Il suo dissolversi si intravede nell'accelera zione stessa dei ritmi di consumo. Quest'epoca sarà brevissima, e lo sarà perchè più di ogni altra precedente ha consumato tutto quanto ci fosse da consumare.

Il consumo ha attraversato, ha avuto come oggetto la massa-pubblico che <u>ora</u> si troverà - mostro informe e silenzioso - di fronte a se stessa, nell'apocalisse del Capitale.

Ai culmini di dissipazione comincia a involve re, girando a vuoto, senza puù rallentare fino al black-out; comunque quale sia il destino del Capitalismo non bisognerà attendere molto: la vita quotidiana degli anni a venire appari rà per la sua negatività, cioè la pubblicità della sua miseria, la pubblicità della sua ne gatività poichè dissoltasi l'apparenza ritagliata sui consumi, la mancanza si imporrà inesorabilmente.

E' la manque a suscitare la catastrofe.

Ora il concetto di catastrofe è il <u>termine</u> non necessariamente inevitabile ma progettualmente calcolato e sicuramente prevedibile della tran sizione che la crisi economica e sociale gene ra, produce, gestisce.



Il problema che gli strumenti messi in opera dalla Krisis attuale non possano rispondere al la profondità dalla quale si agitano le fonda menta della catastrofe, dà a questa crisi il suo significato panico.

La realtà della crisi investe molteplici fronti e per la Società della Crisi si sommano tutte le contraddizioni generate dal vorticoso movimento del Kapitale.

Lo stallo precario, angoscioso, già delirante che la transizione amministra da anni precipi ta ora quando i contorni della catastrofe si fanno nitidi e soprattutto più tardi quando si diffonderanno nell'Occidente atmosfere da ultimo giorno prima dell'apocalisse e i problemi dell'implosione del Capitale insorgeranno interagenti contemporaneamente.

La lettura della Krisis va compiuta analizzan done, accanto ai dati sostanziali, quei ri-flessi essenziali che introducono allo spirito dell'epoca: la mancanza del Senso, l'usura dei Valori classici a partire dallo spostamento dell'uomo vivente a consumatore della Tecnica, la tragicità, la sensazione di perdita diffusa, l'irreparabilità che alea nostalgica, ricordo di un qualcosa d'altro, del fare, dell'operare non alienato.

Ma dis/alienazione non può darsi se non come impossibile superamento del nichilismo della Tecnica.

L'alienazione è <u>compimento</u> e non deviazione, è andare verso, oltre, il <u>nuovo</u> verso cui si è teso – la meta –.

Il raggiungimento della fine della filosofia nell'essenziale nichilismo che é al fondamento, che è l'essenza della Tecnica.

La scienza contemporanea è conquista del sapere occidentale, conquista produttiva, di potere, di controllo, non erranza ma progetto, metodo, volontà di potenza, ma anche carcassa, motore fulminato del dominio, dinamica che involve, precipita circuitata.







Il luogo nevralgico del dominio é la metropoli. Il luogo dove convergono e si scatenano tutte le tensioni della suggestiva e imponente deca denza dell'Occidente.

Il luogo dove si sfalda, si disgrega, si disperde, si annulla il dominio planetario del Capitale.

Il luogo che contemporaneamente celebra nell'e poca la sua massima forza, l'imperio, cova nei suoi interstizi, anfratti, nei suoi sotterranei la fine inevitabile verso la quale la sua stessa dinamica spinge inesorabilmente.

La configurazione della metropoli come concentrazione enorme di atomi produttivi presuppone la centralizzazione cibernetica del comando e del controllo in un contesto in espansione, comunque dinamico giacchè è il fermento di que sto che dà un senso alla metropoli, ne dà una ragione.

La metropoli registra ogni squilibrio, ogni impasse la fa vacillare. Un black-out la suicida.



L'irradiamento continuamente accelerato della iviltà occidentale incontra una rete tentaco lare decisiva che l'imprigiona e la disintegra, rischia che i segmenti radioattivi della tecnologia e del sapere sociale si disperdano per sempre.

L'impatto è multiplo, incrociato.

E' l'interazione tra l'incremento demografico nei paesi del terzo e quarto mondo, la progres siva riduzione del terreno fertile e l'aumento della produzione alimentare e industriale direttamente proporzionale all'aumento della popolazione, la scarsità crescente delle mate rie prime, l'inquinamento.

Il punto critico si profila intorno alla prima metà del prossimo secolo, ma la <u>crisi</u> datereb be da molto prima.

Il tiro incrociato dei fattori "naturali" scar dina gli ingranaggi, le rotelle produttive, im pedisce la circolazione libera ai flussi libi dinali-economici, cortocircuita il meccanismo, la macchina esplode fragorosamente, incontrollata, devastante ... \*



Il cervello collettivo della metropoli oscilla paurosamente accerchiato e insidiato dall'interno. Tensioni fulminanti lo corrodono.

Le trasformazioni che l'estendersi e l'approfondirsi dell'impero del Kapitale producono, nella modernità della metropoli, sono l'effime ricità e la labilità del moderno della metropoli, effimericità che costituisce, fonda l'en tità chiave del consumo, della dissipazione negativa.

La <u>dialettica</u> <u>negativa</u> che la crisi del dominio nel suo apice storico instaura si richiude in una circolarità viziosa che le tensioni metropolitane evidenziano antropologicamente e che si manifesta economicamente come impossibilità al meccanismo del capitale di riprodursi ulteriormente.

La volontà di potenza incontra dei limiti, sfonda nel vuoto, si ripiega, si sgretola mostrando la sua ratio nuda: nichilismo.



Esiste un aforisma di Benjamin dove dice che la distruzione del capitalismo può essere cal colata in un tempo prossimo imminente, quello, egli disse, della guerra chimica, cioè nel fu turo (ora quasi passato prossimo) che la tecnica apre e anzi si deve abbatterlo entro que sto periodo, perchè paragona la rivoluzione al la mano che strappa la miccia che sta per rag giungere la polveriera. Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki hanno suggellato questa promessa di distruzione totale nel quadro di un macello senza precedenti. La rivoluzione è un sogno religioso, le catastrofi sono esisti te, sono le oscure ancelle del capitale, la sua ombra virulenta.

Questo presente, questo esserci allucinato, allibito dal suo stesso prolungarsi, dall'ombra di vuoto che spande, dà il senso di, mostra come si viva la tragedia dopo la tragedia e il tragico rimanente, non più catartico, consumato, sia al di là dell'orrore perchè di venuto sopravvivenza, il ritmo dell'esistente.

E' la coscienza attonita, senza redenzione, che riporta la profondità della lacerazione alla vista, muta, gelida; così è nell'arte che il negativo é diventato norma da più di un sè colo.

# INTERMEZZO MUSICALE GESANG DER JUNGLINGE

L'intristirsi, l'inabissarsi, lo spegnersi del la musica, i suoi rumori sordi, laceranti, me tallici, i canti e gli stridii elettronici so no gli sprazzi, i singulti che evocano l'ango scia che pervade la vita corrente dell'uomo della Tecnica verso la barbarie.

Nel vuoto dei suoni brillano feroci, maniaci, i secondi di silenzio: lampi devastanti che nell'attimo in cui divampano gettano luce senza pietà sul trascorso e sul trascorrente, circondando, folgorando i suoni, facendoli stridere vergognosamente.

La musica esiliata, disperata, costretta ad essere informe, urla, invocando l'attenzione per gli <u>altri rumori</u>, di cui rimanda fioca l'eco, i rumori del tempo, del presente.

Di questi <u>rumori</u>: i traffici, la solitudine, l'alienazione, la noia, dal nichilismo della tecnica risuona nella musica la posizione tra versa, impotente dell'uomo e il suo gesticola re brusco desolato e vano.

La stessa desolazione, the waste land, avviluppa gli spiriti annichiliti, idioti e logor reici dei romanzi di S. Beckett.

Siamo di fronte a degli ultimi tentativi, a degli urli angosciati, terrificati che annunciano solo silenzio, voci che in questi anni si inseguono per non ammutolire, per il terro re del silenzio che ne seguirebbe.



"La filosofia, quale solo potrebbe giustificar si al cospetto della disperazione, è il tenta tivo di considerare tutte le cose come si pre senterebbero dal punto di vista della redenzione. La conoscenza non ha altra luce che non sia quella che emana dalla redensione sul mondo: tutto il resto si esaurisce nella ricostruzio ne a posteriori e fa parte della tecnica. Si tratta di stabilire prospettive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue frat ture e le sue crepe, come apparirà un giorno, deformato e manchevole, nella luce messianica". Adorno – Minima Moralia

(La redenzione è del giorno di San Giammai, tuttavia la sua estraneità a questo mondo st<u>a</u> bilisce la prospettiva alla critica. Nel fuc<u>i</u> le, rapporto tra mirino e cartuccia.)





Gli enti pieni che definiscono, esauriscono, la vivibilità contemporanea, il fluire metropolitano, pongono di fronte al soggetto la sua miseria estrema, l'im/potenza che lo co/strin geal dominio planetario, la negatività di ciò che vive e da cui è vissuto. Stordimento, vio lenza, incomunicazione e noia, il loro intreccio sono a fondamento radicale della presenza nostra, dell'inquietante atomizzazione genera lizzata.

La fantascienza si occupa dei <u>fantasmi</u> del <u>de</u> stino, di predirne le materializzazioni, di tessere dall'eccitazione pulviscolare, moleco lare del presente i fili invisibili del futuro, di incorniciare la prefigurazione nell'av ventura.

Mistero, espiazione, eroismo, consolazione.

Tuttavia ciò <u>talvolta</u> si dissolve, grazie alla descrizione del possibile nelle <u>forme</u> della barbarie. L'incombere.

Forme immediatamente sensibili, continue nella discontinuità immaginaria del romanzo.

Accanto alla fantascienza, Beckett: situati ai poli opposti del fare letterario, dello scrivere, si incontrano là dove la razionalità tec nologica abbandona, si ritrae, disvelando un vuoto oscuro, il <u>buco</u> nero della catastrofe.

l'"Happy days" di Beckett già nella singolari tà della sua ambientazione scenica mostra il de/cadere, l'affossarsi.

Un monticello di terra sulla cui sommità Winnie è impiantata fino alla vita e Willie è sulla destra, discosto alla vista.

Mai la disperazione contemporanea era stata così chiara a se stessa, dimostrando quanto Adorno e Benjamin avevano indicato teoricamen te: la descrizione dell'individuo attraverso la sostanza del dominio e l'inverso, l'adatta mento micro e macro, come nel dialogo che si ripete e si consuma in quest'opera.

- \* In special modo, vedi il "classico":
  I limiti dello sviluppo
  - relazione al "club di roma" -





The Kids Are Abright \_\_\_\_ HERE'S THE

(ANARKIDS ©

#### KATZ III NVADERS MORENO ©









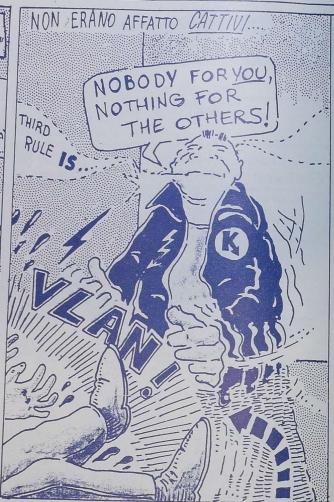







### SEMPRE IN FORMA

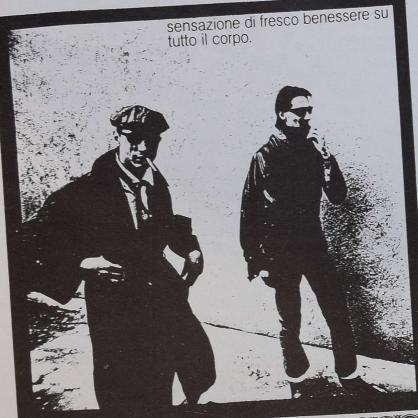

Questo significa risparmio di tempo, di spazio, di personale, di energie, con aumento della potenzialità di lavoro.

## aria nuova.

Dal tuo pellicciaio di fiducia.

#### PELLI DELL'ATELIER

Per coloro che vivono ogni secondo, una vita al ritmo dell'avventura. Modelli irripetibili , unici , la vostra immagine di taglio americano, per rendere attraverso lo stile, a modo tuo, la fierezza, la tua esuberante virilità, la tua voglia di vivere.





Topo,

Una svista? Questa impossibile storia del rock'n'roll ("Il rock e altre storie. da Elvis Presley alla no-wave") pur setacciando tra nomi ed epoche inventariando ciò che per definizione non si lascia afferrare: la miriade di flussi, sparticelle e vibrazioni che attraversano l'esistenza, i suei luoghi comuni quotidiani e le sue trasgre ssioni - perde la misura di se ste gssa, la canonicità dell'imprendibi le, attestandosi al di qua della Darra che istituisce il senso dell a rottura, della rivolta, quindi legando alla musica che ne scandisce il pulsare ininterrotto, una funzione evocativa smarrentesi in una topografia immaginaria, encicl opedica, enumerativa.

Se le armi teoriche rivelatesi spuntate degli autori del libelle non nascondessero la censura del possibile dove questo si alza alla comprensività di ciò che sfugge al la normatività dell'iterazione sarebbe perfettamente fuori luogo in filare un altro nome dove ne sguaz zano alcune centinaia.

La svista è lampante, la manque tradisce la cattiva coscienza.

Un gruppo iperattivo, proprio in Italia, lascia da anni le tracce dietro le quali, debitrici di esse, teorici e musicisti gridano ai qua ttro venti la loro originalità.

Dalla musica sotterranea ed eter ea, dagli infra e ultrasuoni, dal condizionamento e terapia, dall'infrazione di tutti i codici e criptocodici musicali, ambientali e ma nageriali escono allo scoperto i MIND INVADERS!

La rivolta contro le condizioni esistenti è presente ovunque.

E' stato lo spettacolo della so ddisfazione a fornire il suo progetto esplicito, secondo il grande principio "l'unità dell'oppres sione fa la coerenza degli incontri possibili". Il nemico ha sperimentato nello spavento che per lui il maggior pericole era che tutto andasse spettacolarmente be ne. Quindi, bisogna che ormai tutto vada spettacolarmente male.

Bisogna che la rivolta presente ovunque non possa precisare ulteriormente il suo scopo e la sua o rganizzazione.

L'insoddisfazione divenuta ufficiale deve prevenire la comprensione del mondo da parte del mondo stesso divulgando tutti gli aspetti della sua decomposizione, ma separatamente, come dettagli.

La lotta è ormai lotta tra la pubblicità dell'insoddisfazione, che è insoddisfazione vertente su ll'essenziale, insoddisfazione vertente sulla pubblicità; e lo spettacolo dell'insoddisfazione che è l'insoddisfazione vertente sul dettaglio.

Al punto cruciale della contrad dizione, intenso, convulso, la mu sica dei MIND INVADERS parla il linguaggio connettivo della trans formazione.

## TRAMONTO ROSSO FUOCO 3º PUNTAT

Luci ed ombre che si rincorrono, immagini di ieri e di oggi, un sogno pazzo e fantastico... Una storia d'amore.

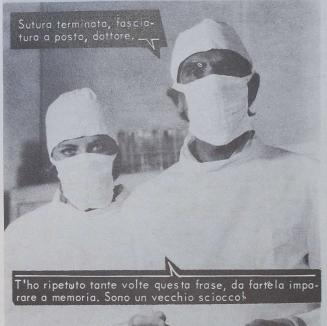

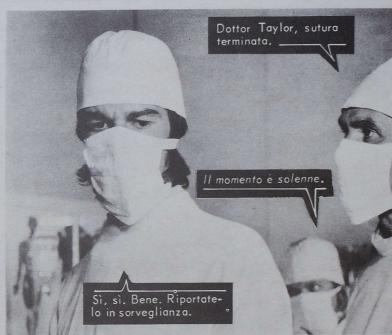

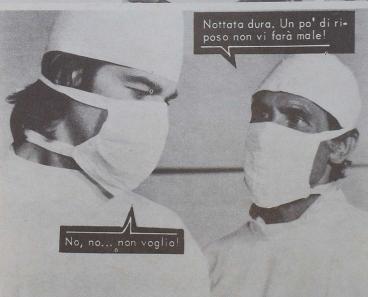













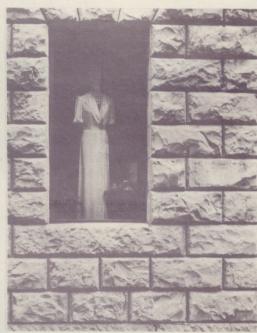







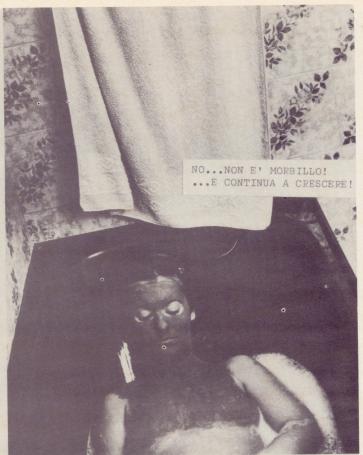





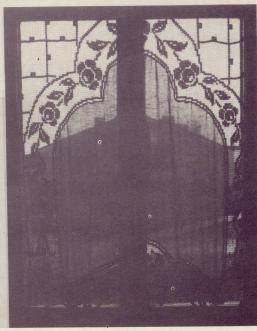



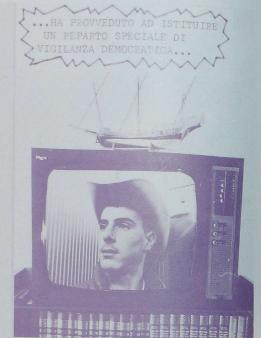

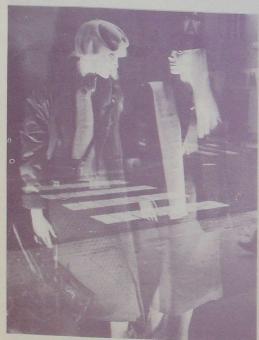

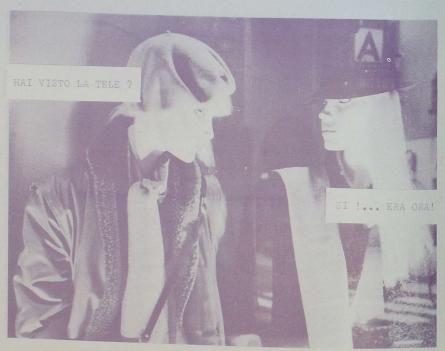

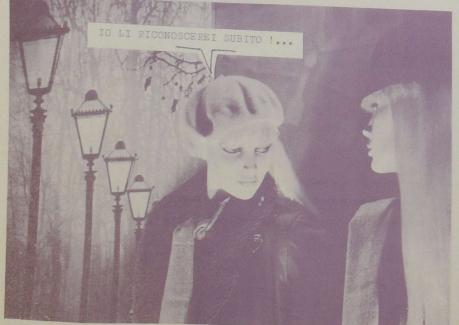

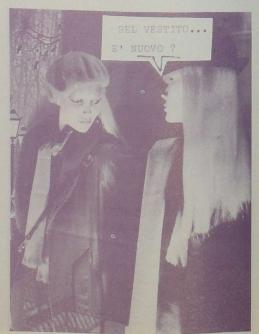

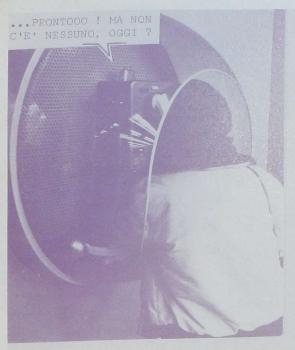

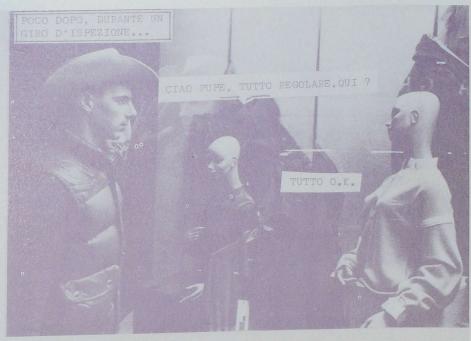

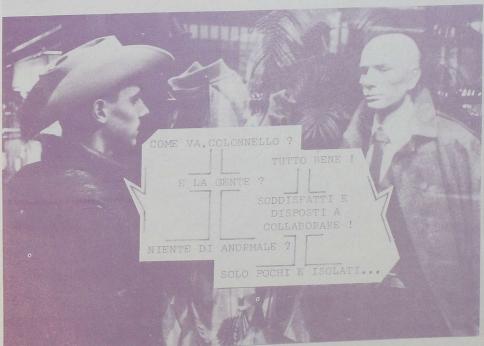

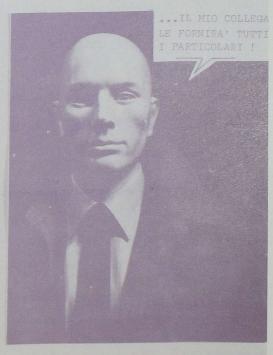

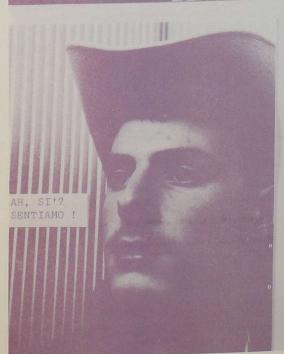





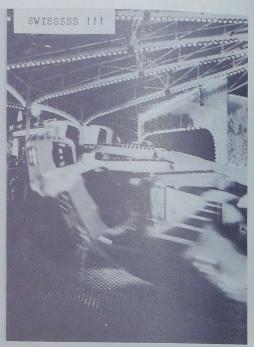









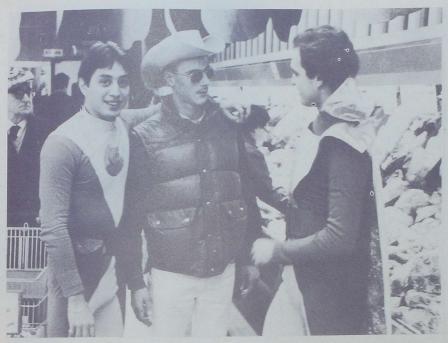







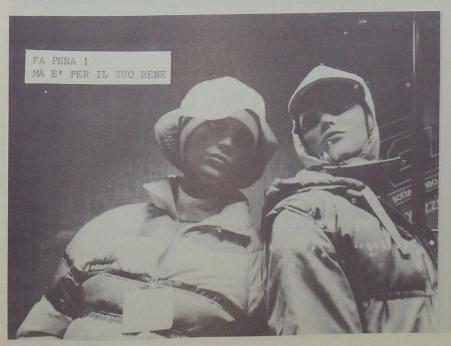



FRATTANTO, LA NOSTRA EROINA, IGNARA DI TUTTO, CONSULTA IL TERMINALE MEDICO DI ZONA.



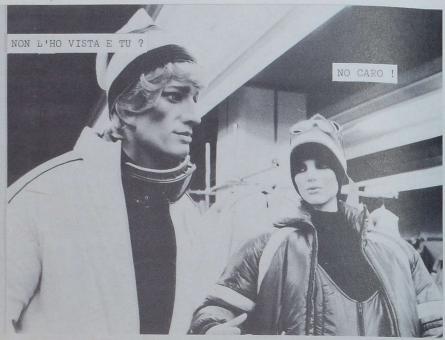









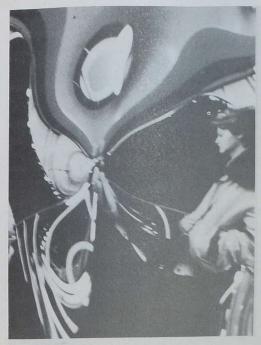



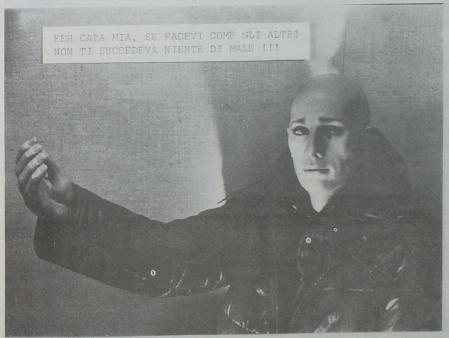

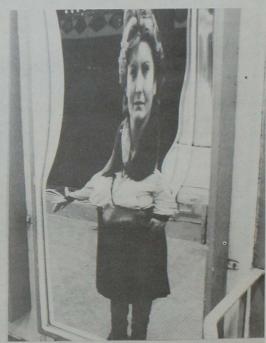





# VOGLIO UCCIDERE

Voglio uccidere.

Jecidere.

Non voglio mangiare o fare l'amore é pericoloso.

Voglio uccidere.

Uccidere.

Troverò chi uccidere ?

Chiedo forse troppo ?

Mio cugino più giovane di me uccide già da due anni.

Anch'io voglio uccidere.

Sono maturo, ucciderei con tatto e obbiettività.

Entro nel bar degli appuntamenti.

Mi aggrappo intorno al collo di un cliente impegnato

a schiacciarsi foruncoli dal mente

riflesso nel vetro della bottiglia di cognac.

Voglio uccidere.

Non voglio fare il demente o l'impegnato

non sarebbe dignitoso da parte mia.

Voglio uccidere.

Uccidere.

Bealtarmi di fronte alla prospettiva di un futuro

nel quale posso uccidere a sazietà.

Il cliente reagisce alla sorpresa della mia irruenza, spezza la etretta scagliandomi tra il vomito degli ubriachi scaraventato contro il bancone gettato sotto i tacchi del macellaio colpito dalla chiave inglese del cameriere.

Voglio uccidere. Uccidere.

Non voglio il partito armato per " servire il popolo il popolo si serva da sé.

Non ci tengo a far star bene, voglio innescare lo scompiglio A sentirla nominare la pace mi fa l'effetto di Hiroscima. Non ce l'ho con nessuno... in particolare.

Non vedo films d'autore.

Non m'interessa un cazzo di niente dell'ennesimo 33 dei Rolling Stones.

Voglio uccidere.

Uccidere.

Per sapere se esisto realmente.

Giunge l'ora del rientro in ufficio. Ho impellente necessità di uccidere ma se lavoro come incontrare chi uccidere ß se percorro in lungo e in largo la città per imbattermi in qualcuno da uccidere

quando potrei sbrigare le mie pratiche ? Accidenti

devo smetterla di pormi il quesito potrei sbandare paurosamente

quando invece conosco perfettamente i miei bisogni.

Voglio uccidere.

Non m'importa chi, ma devo uccidere. Stanerò voi che prevedete l'imprevedibile. Smaschererò voi che schedate la pioggia Ucciderò senza distinzione di classe. Mi avete imposto centinaia di doveri concedetemi un solo diritto : uccidere

Chiedo l'impossibile ?

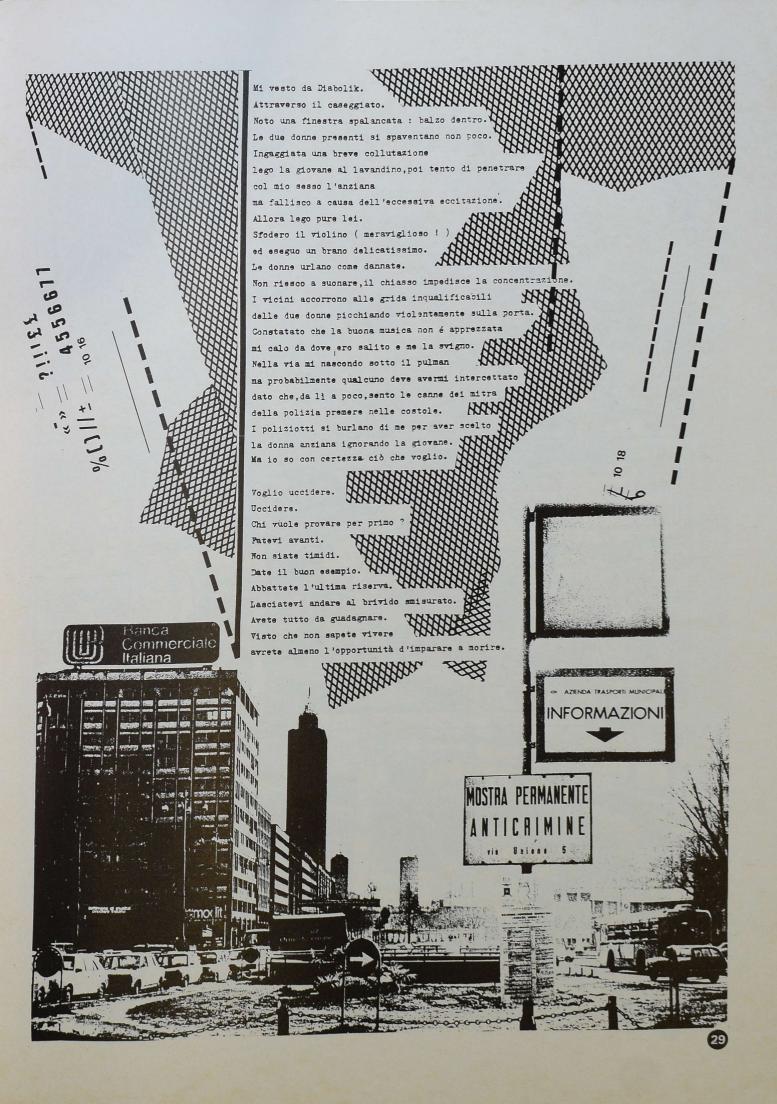

# SESSO E FOLLIA mm 9 5 KM2 2

MORE NO LIMITS @



















NOTA: E' LA FAMOSA LEGGE EUROPEA 728-34: LA
VITA DEI ROBOT E' SACRA. NESSUNO PUO' SHONTA
RE, DISTRU GGERE O DISATTIVARE UN ROBOT.
ANCHE SE FUORI USO... BISOGNA LASCIARE CHE LA
DISSOLUZIONE MECCANICA PROSEGUA FINO IN
FONDO ...



























































BW3042 NONE FUGGITO CON I SUOI AHICI ... BW3042 E CURIOSO ...



DEI POLIZZIOTTI ...

LO PORTERO AL SICURO A
CASA MIA. POVERACCIO, E
STATO DIMENTICATO DAGLI
ACTRI, BRUTTI EGOISTI.
NE HANNO LIBERATO UNO
SOLO. BISOGNA LIBERARE



















... UNA SERATA MALINCONICA
COHE TANTE ALTRE ...







NON DISPERANT !...

(HAI SEHPRE "IBERA"

TION" BISOGNA LEGI
CARLO. CAHBIARE

LA TUA VITA, CORSI
DI TESSITURA, DI
ESPRESSIONE CORPO,
REA, DI CERAMICA,
BIOENERGIA, PSICOLOGIA, ALLEVAMENTO
BIODINAMICO DI CAPRE
GATTI! E POI LE
DONNE "LIBERATE"

PUOI TROVA RE
QUALCHE AVANZO
REST SMISTRESE...























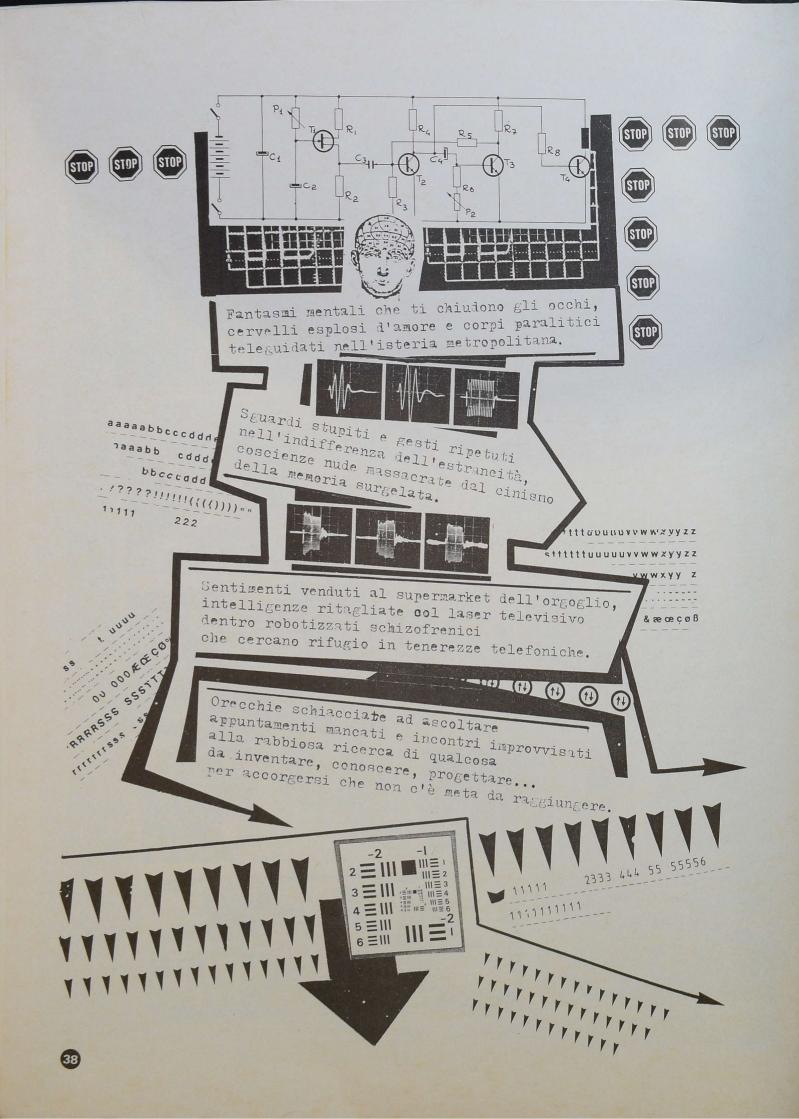

# · marzo 80 APERIODICO DI MUSICA, E FLIPPI VARI

ANDY & OOIOI = NEW FILM

#### VOLTAIRE

FOTOROMANZO PORNOGRAFICO

ROBBING GRISTLE

WAALT DIISNEEY
RESIDENTS

X RATED

FI

の田

I

MIND-INVADERS

INTERVISTE - RECENSIONI - SCHEDE

CLASH

VECCHIO SKA

0

SPECIALE ALLEGATO SONORO C-60

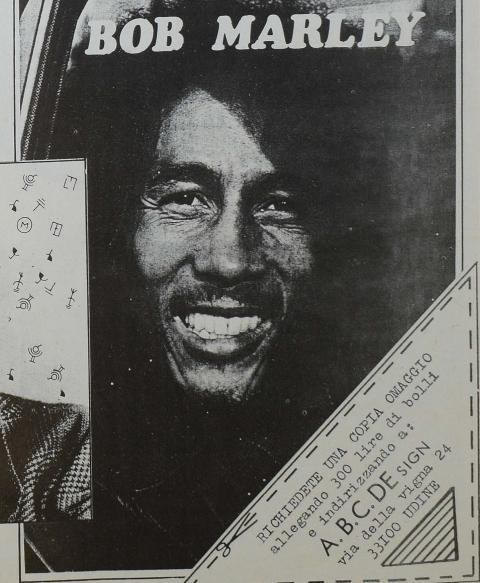

BOWNE







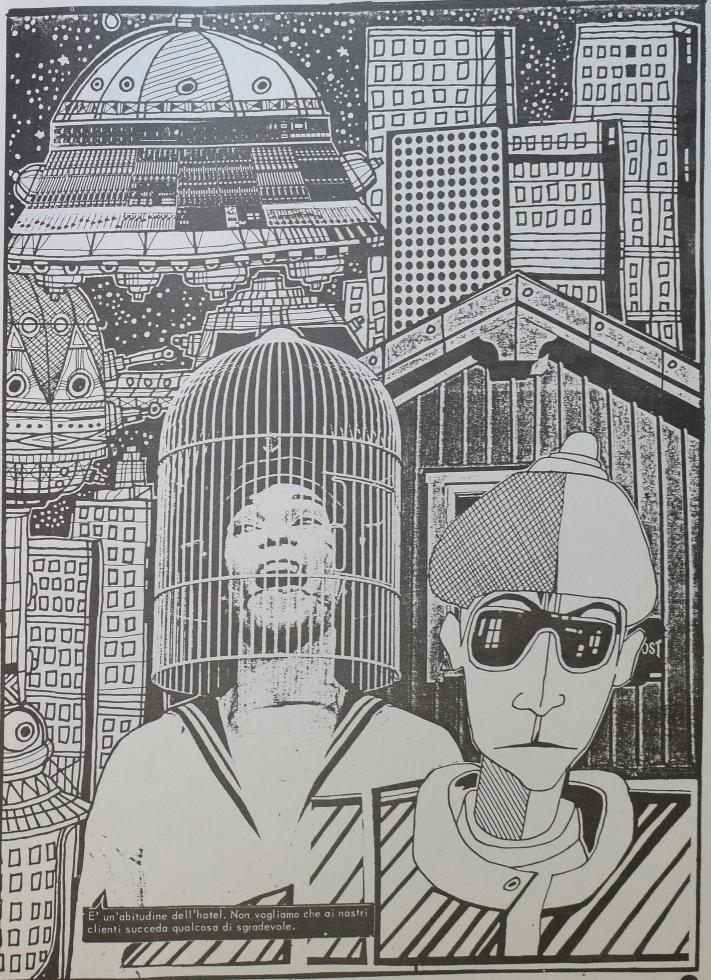

| 3  |  |
|----|--|
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 13 |  |
| 15 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 28 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 38 |  |
| 40 |  |
| 42 |  |
|    |  |

Lire 1500